## Como Ícaro

21 de junio de 2014 a las 13:57

Ícaro apresado, es del aire anhelo, su ansia frágil tul encarnado flota ingrávida por el cielo.

Son sueños con águilas mas hay arpías revoloteando; tiznan su frente perlas, fríos temores cobijando.

Libertad caro precio pecado de ingenuidad, cárcel por vil bula de necio, ser su dueño una temeridad.

¡Alas ya en sus genes elementales materias claman! ¿Leves ceras ámbares y sutiles plumas, que traman?

Fue de fuegos preludio encendida la mecha, cree vencer, burlar al custodio. ¡Lúcido genio, abre la brecha!

Ya por el éter huye con pasión por creencia, ya nota que su alma fluye, indomable la evidencia.

Ícaro apresado, es del aire anhelo, su ansia frágil tul encarnado flota ingrávida por el cielo.

A Eolo asido, sube raudo y efervescente, va al viento prendido hacia el astro refulgente.

Chillas pater tu temor.
- Oye tú - su experiencia,
De aciago presagio clamor

ya esta escrita sentencia.

Los dioses que juzgarán, roen huesos, secan arterías; ellos no absolverán, no toleran las imprudencias.

Por caricia de muerte, en pira transmutado. La envidia mudo tu suerte, a presa - Ícaro derrotado -.

Gritos agrios de duelo sienten que estalla tu sueño, se avanza el suelo. Tu ínfimo; yaces pequeño.

Ícaro apresado es del aire anhelo, su ansia frágil tul encarnado, flota ingrávida por el suelo.

Marvilla 21 de junio de 2014 copyright Marvilla